

# PRESSO NICOLA ZANICHELLI MDCCCLXXIX



#### PURCHASED FOR THE

# UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

#### FROM THE

# HUMANITIES RESEARCH COUNCIL SPECIAL GRANT

#### FOR

Italian Literature from Romanticism to Postmodernism



## L' EDITORE ADEMPIUTI I DOVERI ESERCITERÀ I DIRITTI SANCITI DALLE LEGGI

M byrigi Prof. Brill

DΙ



PRESSO NICOLA ZANICHELLI
MDCCCLXXIX



#### A MIA MADRE

#### QUESTI VERSI

## PALLIDO RAGGIO DE L'ANIMA SUA

#### DIVINA





I.

#### RIMEMBRANZA

Io mi rammento ancora
Quel tempo non lontano
De la serena mia vita passata
Quando ascondea nel core
Viva la fiamma del desio d'amore,
E l'immago gentile
Di sconosciuto amante,
De la mente infantile
Creatura amorosa e peregrina,
Di sè mi fea beata.

Allor che tutta intorno

La natura tacca,

Al chiaro delle stelle o de la luna

Io vegliava soletta,

Mentre l'angelo mio scendea dal cielo

Nella mia cameretta,

E mi baciava il volto

E il biondo crin per l'omero disciolto.

Io porgeva l'orecchio
Tutta tremante alla dolce favella,
Ed arrossiva d'esser detta bella.
Alfin le luci stanche
Chiudeva, e l'angel da le alette bianche
Al suo ciel risaliva.

Ed appena destata, Ripensava confusa e sorridente A l'imagine cara Di che pascea la mente;

E la mia pargoletta anima pura, D'ogni altro affetto ignara, Sentia rimorso di quei casti baci De l'amante immortale.

Chi pensato l'avria

Che dal sublime di quel santo affetto
Sarei discesa a chiudere nel petto
D' un mortale l'immago?

Come, stolta, ho potuto
A la finita realtà posporre

Tutto l'ardor d'imperitura fiamma?

Oh! chi mi rende l'angioletto mio, Ed il puro desio? Chi mi toglie dall'anima la spina Di questo amor terreno, E mi ridesta l'illusion divina Di quando ero bambina?



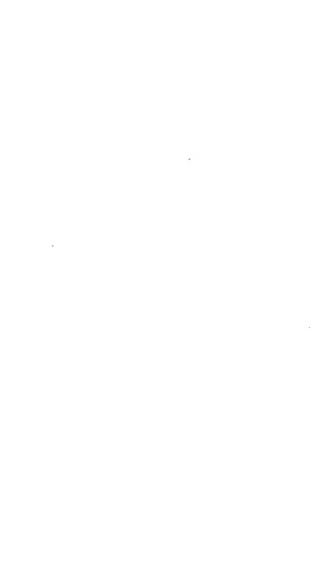

11.

#### AD UN SASSO

Altri rimpianga le superbe mura
E gli adorni boschetti e l'ampie sale;
Io solo a te rivolgo il mesto vale,
Povero sasso amico
De l'asciutto torrente.
Te sol lascio dolente,
Te sol ripenserò quando la scura
Tristezza e il dubbio stancheran la mente.

Oh! le solinghe e care ore pensose, Quando poggiata al ruvido tuo fianco Rivolgevo lo sguardo peregrino Ora giù per la valle ora sul monte! 8 FOESIE.

Poi, curvata la fronte,
Il pensier domo e stanco,
Ti bagnava di lagrime cocenti
E l'arcano dolor ti disvelava,
Che si m'ange ed affanna
E fa del mondo schiva.
Allora un'alma viva
Credea sentir sotto la rude vesta
Che ti ricopre, e un'amorosa voce
Sclamar: povera mesta!

Ancor rammento quella bruna sera
Ch' Ei lasciar mi dovea:
Oh! come il labbro ardea
Di mormorar sommessamente: io t'amo!
Come il cor mi battea,
E mal celava il duol la fronte altera!
Io, fuggitiva dalla gente lieta,
Sovra il deserto sasso
Lagrimando posai,
E con folle deliro
A la pietra mi strinsi e la baciai.

Ahi! l'amarezza di quel freddo bacio Rammentar chi la puote Senza che il pianto ancor bagni le gote?

Una mattina, oh! cara meraviglia,
Due pallidetti fior trovai spuntati
Sul duro sasso. Il vento
In breve solco ragunata aveva
Scarsa ed arida terra,
E l'inconscio augellin vi avea recato
Il piccoletto seme,
Che, forse da mie lagrime bagnato,
Ai fioretti diè vita.
Sorrisi al mesto vanto,
Per cui li nominai fiori del pianto.

Colsi il primo e lo posi
Con santissimo affetto
Su l'ardente mio petto.
L'altro... l'altro parea che a me vicino
Quei, che sommesso chiama il core anelo,
Coglier dovesse con l'amata mano.

Ma poi che mi sovvenni esser lontano
O del mio amor non degno
Quei che tanto m'è caro,
Con un sorriso amaro
Il tenerello stelo
Disvelsi; e l'ira che bollia nel seno
Sfogai sul vago fiore;
Poi de l'atto inumano
Vergognosa, commossa,
Lagrimando chinai la fronte rossa.

Ora vi lascio; amati, ameni colli,
Ermo castello, addio!
Addio, verdi vallate,
E voi, dolci giornate
De la campestre vita!
Addio, povero, ignaro, oscuro sasso!
Se un di avverrà che il cavator ti tragga
Da la terra tua madre,
Se da l'infaticabile scalpello
Sarai foggiato o infranto
Pe' superbi edifizi

POESIE. II

O per un mesto avello,
Nessun saprà che serbi i pianti miei
E che sacro mi sei.
Nè io tornata dopo lunga via
Potrò posarmi pensierosa e pia...
Ma che dico: tornar? Vana è la speme
Al mortal, che il destino incalza e preme.
Senza posa cammina,
Cammina, sconsolata anima mia,
Ed il passato obblia.





PCESIE. 13

III.

Non chiedere al poeta
Oro, palagi e cocchi,
Ma guardalo negli occhi,
Col riso tuo l'allieta
Ed ei sorriderà!

Non dirgli: onori e vanti Acquista fra i possenti; Piuttosto in dolci accenti Chiedi che di te canti Ed ei ti canterà.

Segui l'ardito volo

Del superbo desio;

Ei può svelarti un Dio,

Ma nel tuo bacio solo

L'amore apprenderà



IV.

#### MELANCONIA

Oh! com'è bella quella quercia annosa Che spande i rami suoi sopra quel monte E par che dica al viator: qui posa La stanca fronte.

Le montanine la lor bianca gregge

La sogliono condurrre a pascolare;

Là pur s'asside il mesto amante e legge

Lettere care.

Anch' io potessi, allor che sarò morta,
Dormir per sempre sotto quella pianta!
Dolce pensier; che tutto riconforta
L' anima stanca.

Ed io vorrei che sovra la mia fossa Avessero a sbocciare allegri fiori Ad occultare la segreta possa De' miei dolori.

Vorrei che albergo di perenne pace Fosse ad ognuno quell'ameno loco E mai non vi posasse augel rapace Dal canto roco.

Ma in primavera vi facesse il nido La fida e pellegrina rondinella E l'usignuol cantasse il patrio lido In sua favella. Poesie. 17

Vorrei che amante coppia il casto ardore Si svelasse seduta alla fresca ombra, E non sorgesse a sbigottirle il core La mia trista ombra.



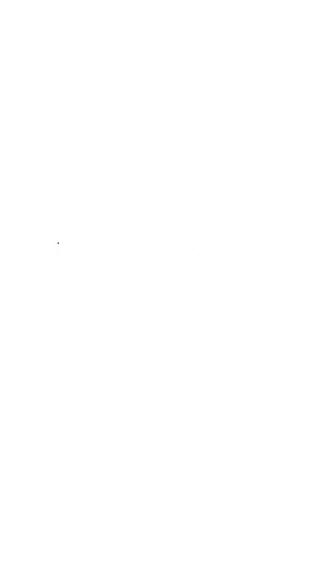

roesie. 19

v.

La pianticella da le bianche rose
Quest'anno mi dà spine e non più fiori;
La bagno invan di lagrime amorose;
Ella è rampogna ai miei novelli amori.
La pianticella serba intatta fè
A l'amante che un giorno me la diè,
Dicendomi: — Ogni bianco fior ti sia
Sincera immago de la fede mia.
Se mai un giorno mi tradisci tu,
Possa la pianta non fiorire più! —





FOESIE. 21

#### VI.

### LA VIOLETTA DEL PENSIERO

Ho un bruno fiore sopra il mio verone Che invita a meditar le giovanette: Nel mesto ammanto suo l'alma ripone Melanconiche immagini e dilette; Chè in sè racchiude quel modesto fiore Dolente storia d'infelice amore.

Io però lo contemplo ogni mattina E da lo stelo non lo colgo mai, Gli fo goder de l'aura vespertina, Il di lo copro da gli ardenti rai, Chè par mi dica in sua favella il tiore: Io son l'immago d'infelice amore!

Bellissima fanciulla innamorata,
Ma senza speme de l'amor primiero,
Questa sua cara pianticella amata
Forse nomò violetta del pensiero,
Perchè solo affidava al bruno fiore
Gli arcani affanni del suo mesto amore.

Per quella cura che portava in petto Ahi! langui di sua vita in su l'aprile; Bianca bianca si fe' nel dolce aspetto, E schivò il mondo l'anima gentile, E con lei pur languiva il bruno fiore, Sincera immago d'infelice amore.

E quando alfin la morte il lungo pianto Asciugò di sua man, fatta pietosa, Alla tomba deserta nacque accanto La pianticella fida ed amorosa.

Amate, o giovinette, il bruno fiore Esso è l'immago d'infelice amore.



Poesie. 23

#### VII.

Oh! non amarmi, giovane poeta, Chè questo amore ti sarà funesto; Di tua vita più grande fia la meta; Ama la gloria ed il sapere onesto:

Ma non la larva lusinghiera e lieta
Del van desio, che nel tuo petto io deste,
E benigno perdona a chi ti vieta
Nel cammin del dolore entrar si presto.

Di me ti sovverrai più tardi, allora Che, stanco della vita, i di beati Evocherai ne la fuggevol' ora.

E sola, de' tuoi sogni innamorati, Questa immagine mia, ch' oggi t' accora, Rivedrai pura qual ne' di passati.



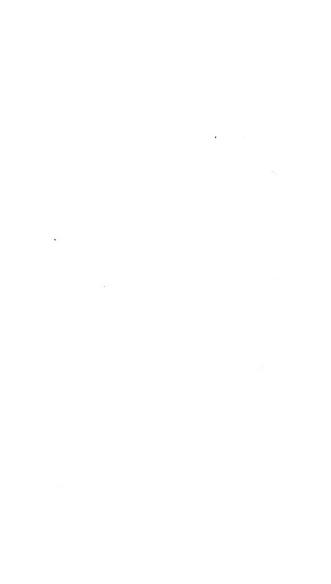

#### VIII.

## LA DONNA ED IL POETA

"Perchè si bella, affettuosa e pia,
Come il ramo se il vento agita l'ale,
Pieghi la fronte, poveretta mia,
Ad un pensier fatale?

« Non ti die forse il giovane poeta
Tutto, tutto l'amor d'un alma ardente?
Non sei tu la sua musa e la sua meta,
Angioletto languente?

26 Poesie.

Oh! via, sorridi, ché vien primavera,
Viene april, dolce tempo al giovin core:
Coi baci, i canti e la delizia vera
Riede al mondo l'amore.

Così cantava il poeta gentile,
Ed ella sollevò la faccia bianca
E gli rispose: « Nessun altro aprile

Vedrà l' anima stanca.

" Mi dicesti tua donna e amante fida Volli seguir de la tua mente i voli, Ma tu sei forte, amico; Iddio ti guida Per gl' infiniti poli.

" Io, debol creatura, tento invano

Teco venire per l' eterna via,

Mantenermi al tuo fianco e a la tua mano

Tener stretta la mia.

« Addio, poeta. Tu nel ciel cammina, Io starò sulla terra umile e prona, Pregando che sia scevra d'ogni spina La tua verde corona. »





IX.

SEL POETA?

Dimmi, sei tu poeta? Sai tu dalla segreta Luce del tuo pensiero Dolci armonie crear?

Col canto innamorato Sai l'ombre del passato Nell'etere leggiero Ai miei sguardi evocar? Sai tu con l'inno ardente Far l'ateo credente, Illuminar la plebe, I mesti confortar?

Con le rime divine Sai tu dalle ruine Ritrarre Atene e Tebe, Riporle su l'altar?

Allora il bianco viso T'illumini un sorriso; Qualunque sia l'amata, La stringi forte al cor.

Per te, mortal felice, Ella sarà Beatrice; Diventerà una fata, Si chiamerà l'amor.



х.

#### MISTERO

Una volta piacevanmi le rose,
Le bianche rose del giardino mio:
Mi piacevano allora le amorose
Canzoni, i monti, il mormorar del rio,
I rintocchi de l' Ave, il ciel stellato,
E d'un poeta il verso innamorato.

Tutto è mutato! Sopra il cespo aprico Fioriscono le rose nel verziero; Natura è bella, ma crudel nemico Aspro mi rende e ruvido il sentiero: Questo pensoso cor più non s'acqueta A le amorose nenie dal poeta.

Altro chiede, altro cerca, altro desia;
E, con mano dubbiosa ed occhio audace,
Sfoglia la rosa, e fin ne l'astro spia
Il mistero che sfugge al più sagace:
Come la polve de le tombe oscure
Forma l'angel da l'ali imperiture?

Ahi! con l'occhio mortal veggo la polve, E gli atomi ne conto paurosa. La materia che lenta si dissolve, Fredda irride a la fede ed a l'ascosa Brama d'un ideal più e più lontano, Che l'alma nmana va cercando invano.

Irrequieto cor, fa sosta: ancora
Breve è la via che ti riman; domani
Intorno al letto tuo gente che plora
Ti sveglierà da vuoti sogni insani;
E forse in quell' istante ultimo, il velo
Cadrà, che ti nasconde e terra e cielo!



XI.

## IL VOLONTARIO

Dal di che m'hanno detto s'è vestito
Con la rozza divisa del soldato,
Ha baciato sua madre ed è partito
Per far salva la terra ov'egli è nato,
Di lui penso più spesso ed una mesta
Tenerezza mi sforza a lagrimar.

Mi han detto: quella testa così bella, Che l'amor risvegliava in ogni petto, È tutta spoglia de le bionde anella, E in fiero s'è mutato il dolce aspetto. Oh! potessi saper se quella vesta Può g'i affetti del cuore soffocar!

PIERANTONI-MANCINI.

Ma, ecco, il mio pensier già mi dipinge
De la battaglia la cruenta scena.

Quel giovanetto ch' ora il ferro stringe
È quei che cerco? Il riconosco appena.

Che ardir, che sguardi, come ratto corre

Or ritto, or curvo sovra il suo destrier!

In quell' ora di sangue e di vendetta
La patria sola è in cima a' suoi pensieri;
Oblia persin la madre sua diletta;
La gloria, l' arte furon sogni d' ieri;
Dove la pugna è più tremenda accorre
L' onor de la sua gente a sostener.

Alfin tace il cannone. Oh! come è smorto,
Com' è stanco! S'adagia su la paglia,
E mesto piange il dolce amico morto
Presso a lui nel calor de la battaglia.
Conta i morti, ode il grido dei feriti
Si copre il volto e scoraggiato sta.

Poesie. 35

Pur si scuote e il ritratto de la madre Un novo ardir ne l'anima gli accende, Sovra il suo cor dal di ch'è tra le squadre Ei porta il talisman che lo difende. • Cara « egli esclama « qual'è il di che uniti

« E allora, assiso presso te, narrando I pericoli tanti e le venture,
Piangendo bacerai questo mio brando
Ora fantasma de le tue paure:
O madre amata, o patria, o libertade,
Arte, amor, quando a voi ritornerò?

Il figliuolo e la madre ancor vedrà?

• Amore!... » E allor pensoso egli sospira E sul suo labbro un nome erra sommesso. Ben vidi? Anche una lagrima s'aggira Ne gli occhi suoi ed ha il respiro oppresso. Qual è quel nome?.. Ahimè! senza pietade Per altra via il vento lo portò.



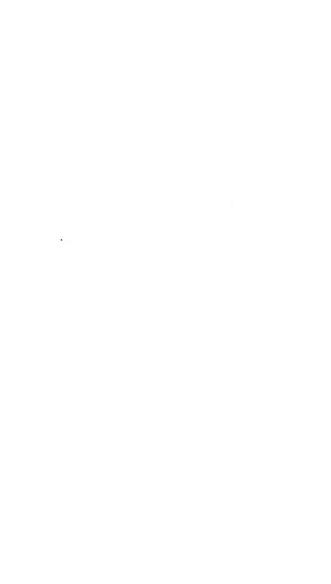

Poesie. 37

## XII.

# LA MORIBONDA

O mie giovani amiche, v'abbandono Pel regno de la morte; Prescelta da la sorte, Volontaria non già, vittima sono.

E con voi piango, dilette compagne, L'etade mia primiera E de la primavera La mite auretta e le verdi campagne. Piango l'amore, che mi fea beata E questa mia bellezza, Vita, gioia e dolcezza D'un'alma de la mia innamorata.

Ero felice troppo sulla terra!
Più durar non potea;
Il cor mi predicea,
Ne la sua pace, quest'orrenda guerra.

Forse il morir si giovane è ventura: Tale è il conforto mio! Ma il giovanil desio Trova la legge inesorata e dura.

E voi povere amiche, non piangete, Non vi coprite a bruno! Anch' essi ad uno, ad uno I nostri fior morranno, lo sapete. Poeste. 39

I fiori ucciderà l'autunno ingrato, Compito il giorno loro: In primavera io moro Innanzi tempo, fiorellin sfrondato.

Chiudete, amiche, la pupilla stanca Con le mani amorose; Fra le odorate rose Menatemi a l'avello in veste bianca.

I nostri fior morranno, lo sapete, Anch' essi ad uno, ad uno... Non vi coprite a bruno... Addio, povere amiche, non piangetel



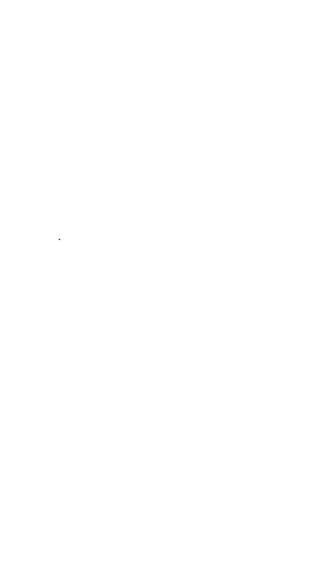

#### XIII.

# PIOVA DI MAGGIO

Piova di maggio, piova che rinfresca
La mente e l'erba, il core e la campagna,
Di te l'agricoltore non si lagna,
Ma benedice la nuvola e il vento
E brama che tu cresca.
Benedice la nuvola che grigia
Di tratto in tratto vela il ciel sereno
E il venticello, che non ha lamento
E che pur squarcia de la nube il seno.

Ei spera che la messe un dí sia bionda Come le anella son de' suoi bambini, E vuol che la ciliegia Rassomigli ai lor labri porporini, E la terra feconda Pascoli porga a' poderosi buoi Fidi compagni suoi.

Or qui seduta presso la finestra

Anch' io, piova gentil, ti chiamo amica,

Mentre contemplo la pianura aprica

Che infioran la viola e la ginestra,

Mentre il castagno antico

Spande i suoi rami presso il faggio e il tiglio,

Ed il tralcio si stringe

A l'olmo ardito con amor di figlio.

Io ti contemplo e l'anima tranquilla
Di te soavemente si compiace:
Tutto dintorno è pace,
Tutto è riposo nella via, nel cielo,
Ne l'ora e ne la squilla
Che invita a la preghiera.

Altre piogge rammento; allor che il verno Sovrasta al tapinello,
E del novembre l'alito gelato,
A quei che non ha schermo,
Annunzia cupo un disperato avello;
Allor cadon le foglie ad una ad una,
E se sorge la luna,
Par velata di duolo e di vergogna,
Eco de la natura
Allor l'anima anch'essa
Canta il dolore e di morire agogna.

Ma siam di maggio, siamo in primavera,
Ci sorride l'amore e la speranza;
Forse già pria di sera
Tutte le nubi saran via volate,
Sol de la piova d'oggi
Il benefizio avanza.
Così malinconia se onesta e mite
L'anima nostra affina
E l'ore liete ne fa più gradite.





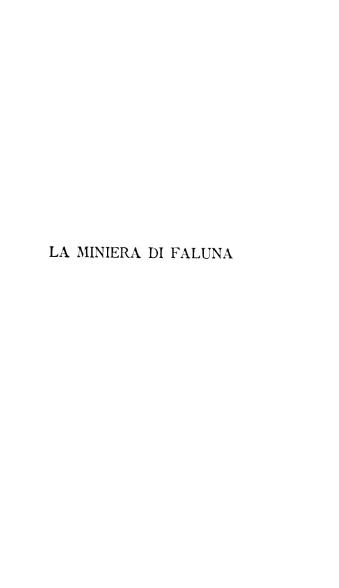

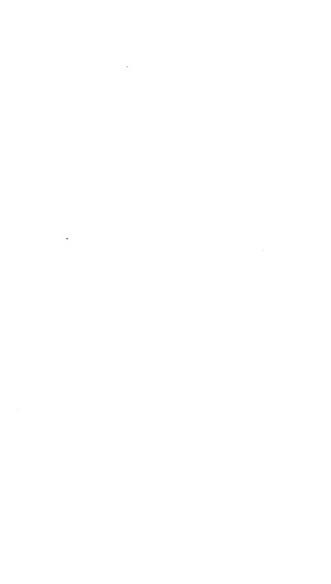

#### XIV.

## LA MINIERA DI FALUNA

Cupa è la notte.

Mentre il vento mugge E la tempesta lenta s'avvicina,
Vi parlerò d'una lontana terra
Dove natura non sorride ed aspra
È la vita mortal, dove il penslero
Si pasce di leggende, a cui dan forma
Delitti orrendi e paurose fole.
Ivi il sole non brilla, e lunga notte
Regna signora dell' eterno ghiaccio,
Ivi tardo è l'ingegno, ardito il core,
E sol malinconia l'alma governa.

Avidamente da fanciulla io lessi
De la nordica gente, e del Valalla
E d' Odino sognai; sognai de' gnomi
E de' folletti scandinavi, e spesso
Con l'inconscio pensiero io mi pingea
Abitatrice di quei lidi, io figlia
D'incantata marina e allor cresciuta
Ne l'ospital Torino a piè de l' Alpi.

Fra laghi azzurri, fra montagne e pini
Posa grande la Svezia ognor famosa
Per titaniche guerre e per vittorie.
Gelidissimo ha il verno e breve il sole;
Ma le tenebre fitte imparadisa
L'aurora boreal di mille e mille
Vaghi colori d'abbagliante luce.
Se pochi ha fiori, delicata e dolce
Spande fragranza di Linneo la flora,
E di un verde più cupo s'inghirlanda,
Ma pur soave, il maggio fuggitivo.
La nebbia fitta, che si spesso abbruna
De'laghi immensi la deserta sponda

Strane sembianze al viator compone, Fantasmi bianchi, rapidi e leggieri Palagi, torri ed incantate navi, Che senza vele eternamente vanno.

O fantasia, tu fai men travaglicsa Questa misera vita. Ameni inganni Pingono un mondo al derelitto, e oblia Che la vita è fatica è che la morte Sol di cotanti sogni ultima avanza. Così l'arabo lasso ed assetato Discende dal cammel, che ansando posa Sovra la rena del deserto; il fronte Febbricitante appoggia al fianco amico, E disperato s' abbondona al turbo D' infocato simún, che rugge e uccide. Ma quella nube che la morte reca, Incantato miraggio! intorno a lui Pinge datteri e palme e ruscelletti, E muor beato nel beato sogno De l'amplesso d'un' Uri innamorata. Cosi ne l'ora, che il tramonto infiamma

L'estremo lembo d'itala marina,
Il molle pescator nel dilettoso
Pigro abbandono si riposa e canta.
E la fata Morgana a poco a poco
Sorge da l'acqua e a sua magion l'invita,
Tutta di madreperle e di corallo,
Ove le belle naiadi di perle
Vestono i fianchi nitidi di spuma
E il verdeggiante crin d'alga sottile.
Prediletti voi siete da natura
Meridionali abitator.

Simile

Non è lo svedo affaticato e lento;
Ei teme d'Hagringar \* gli spettri e fugge
Da lor col segno de la croce. Invano!
Tutta di fiamme la foresta è preda,
Sibila il vento, il tuon rimbomba, e il foco
S' eleva crepitando in onta al cielo.
Al nuovo sole, miseranda scena,
Si vedranno spogliati, minacciosi
I neri tronchi, che la luce irride.

<sup>\*</sup> Fenomeno di miraggio nelle nebbie del lago.

Ma se povero è il suolo, altra ricchezza
Dona la terra al coraggioso figlio
Che il sen le squarcia e negli abissi scende.
Presso Faluna è una miniera antica,
In cui lavora un popol d' cperai
Ardimentosi.

In quella nera bolgia

Tutto è rovina, tutto è orror, contrasto,
Chè fra quei ghiacci son fornaci ardenti,
Fra le tenebre è luce, e su quei muri
Che sembrano d'averno umidi e scuri,
Il rame, il vetriol, lo zolfo han pinta
Un'iride di pace e di speranza.
Di tratto in tratto da l'abisso giunge
Un canto mesto, che a pregare invita,
E narra maraviglie di quel mondo
Sotterraneo, splendente, assai più bello,
Al suo dir, de la vista ampia de'cieli.

Chi fu l'ardito, che la man potente Mise a quell'opra?

Ognun l'ignora; alcuna

Storia non v'ha che ne ricordi il primo Esplorator. Ma la leggenda narra Che fu Tubalcaino allor che a l' nomo Offerse le omicide armi foggiate Di ruvido metallo, ed a la rozza Età di pietra sottentrò la dura Operosa stagion che il ferro noma. Quante vite ingoió nel buio orrendo L'opra di tanti secoli! Una lotta Con la natura è quel frugar perenne Ne l'igneo seno de la terra; e spesso Un crollo, un tonfo, un fragor cupo, ed ecco Distrutta l'opra di mille anni e mille. È colmo un pozzo di macerie!.. Mai Quei del lavoro martiri ignorati Torneran su la terra. I lor diletti Non daran loro l'ultimo saluto; Gli amati corpi inaccessibil, fida Sepoltura ricopre e intatti serba! Invano il corvo fiuterà la morte Od affamata cagna; invan la legge, Che dissolve e trasforma, al mondo vige,

Finche dispersa alfin di quei sepolti Ogni memoria, saran poi scavati Da la nuova progenie, e indagatrice, Avida scienza sol di lor si cura.

Era di giugno e sorridea la terra Al di giulivo che lo Spirto santo, Vestite l'ali d'una pia colomba, A gli apostoli apparve, messaggiero Di quell'amor, che gli uomini affratella. La chiesetta romita di Faluna A festa era parata; un uso antico Facea quel di pronubo a nozze e molte A i tocchi de la squilla nunziatrice Accorrevano coppie innamorate. Ingagliardisce l' uom l' aspro lavoro E la brezza del norte; in lunga fila Venivano i garzoni arditi in atto, Poi seguivan dimesse le donzelle, Cui le chiome biondissime inghirlanda Il mirto semprevivo, e gli occhi azzurri E la fronte ricopre un verde velo.

Beltà divina e fuggitiva adorna Le fanciulle di Svezia. O delicate Rose che il gel si presto discolora, Il vostro giorno è sorto; amor vi appella. Non pensate al diman, l'oggi v'allieti. Là, presso la chiesetta a terra assisa Giace una donna dal canuto crine. La guardan paurose e scolorate Le giovanette, e dicono tra loro: Non è lieto presagio in questo giorno Mirar d' Ebba la strega il viso arcigno. Ebba, che conta gli anni a cento a cento, Che non favella, che non piange mai, E solitaria vive in co'del monte Ne le ruine d'una torre antica Tra gufi e serpi. Ella è che la malía Getta a la gregge, ai campi; e per lei piange La tradita e per lei muore l'amante. S' odi a notte lo stridulo sogghigno Di quella strega, trema! Una sventura Ti sovrasta terribile, siccome L'ulular d'affamata orsa nel bosco.

roesie. 55

Ne'sotterranei di Faluna a notte
Ella discende misteriosamente,
E dal sen de la terra un lamentio
S'eleva misto al suon de le catene;
I prigionieri spirti della terra
Favellano con lei, ella con loro. »
Così narravan le fanciulle, e intanto
Lenta dal suol rizzata la maliarda
Avea l'alta persona, e con le palme
Innanzi tese, il rado crin scomposto
E l'occhio ardente, un senso di terrore
E d'arcana pietade in ogni petto
Suscitava. «Ed anch'io l'amor conobbi •
Parea dir con invidia, « anch'io fui bella,
Ed or mirate! »

Un freddo, uno sgomento
A le vergini strinse il cor gentile,
E levaro i ritrosi occhi, cercando
Dei lor garzoni la pupilla fida.

A l'appressarsi del corteo la vecchia Riprese l'accasciata, umile posa Sovra la fredda pietra, e i fidanzati Entrâr nel tempio.

Incontro a loro il bianco
Pastor, che tutti a reverenza invita,
Solennemente s'avanzò. Le coppie
Si prostraron raccolte, e una fervente
Prece accompagna l'armonia solenne
De l'organo, che in grave e lento metro
Ai credenti del ciel par che favelli.

Ecco l'uomo di Dio stende le mani
A benedir gli sposi, ed il si suona
Sovra il labro e ne gli occhi, allor che strano,
Prolungato clamore a l'aura echeggia.
Che recan mai quei minator, che a un tratto
Invadon d'ogni parte la Chiesetta?
Da un candido lenzuol deposto a terra
Un giovinetto appare: è bianco, è bello,
E bello come un innocente sogno
Di giovanetta innamorata, e forse
L'addormentato Endimion più vago
Non apparve a Diana cacciatrice,

Ne più puro sembiante l'inspirato
Scalpel di Fidia ne l'Apollo impresse
Di quel, che a un tratto diffondeva un raggio
Di vaga luce nella pia dimora.
Unanime fu il grido e poscia un mesto
Ansioso cercar: Chi ne recate?
E d'onde, e come? È sol ferito? E ognuno
A dargli un nome e indovinar l'evento.
Ma un minator si fece innanzi; ardito
Ruvido cor, più pronte avea le mani
De la lingua; ma pur con una rozza
Emozion, che tutti intenti fece,
Egli narrò:

« Da tempo, una leggenda

Era tra noi e ne dicea dannati

A udir, ma invano, i prigionieri spirti

Che dall' imo del suol chiedono aita!

Spesso al sabato in crocchio i nostri vecchi

Narran siffatte cose, e allor più d' uno

Al granito l'orecchio avido accosta.

Di là ne viene un lamentar dolente

Come d'arpa che geme.

"Io disdegnava
Cotali fiabe e spesso a tarda sera
M'addormentava in fondo ad una buca.
Ma questa notte con la torcia in mano
Ebba m'apparve e mi destò. Tremendo
Era il suo sguardo quando un dito scarno
Si posò su le labbra. "Tu non odi,
Tu non odi, "mi disse, "il fragoroso
Avvicinarsi del destriero alato
Che mi radduce il mio perduto bene?"
Rabbrividendo io sorsi: a me timore
Incute più la strega, che i non visti
Spiritelli vaganti. Ma in quel loco
Inchiodato rimasi.

« Un fragor cupo

#### Udimmo!

"Un sasso immenso a noi vicino
Precipitò, svegliando prolungata
Eco lugúbre da l'un monte a l'altro.
Fuggimmo entrambi, ma testé soletto
Tornato al loco de la mia paura
Vidi meravígliando questa spoglia

Poesie. 50

Nel vano che il gran sasso avea scoperto, Illuminato da la nuova aurora.

Allor de l'alme il pio pastor fe' un cenno E reverente ognun gli diede il passo. Osservando egli disse:

• Ignoto a noi È questo estinto al volto, ai vestimenti.

Nessun può dir da quanto tempo in fondo Giacea de la miniera.

Or sia bandito Per ogni strada il caso e ognun qui venga A cercar chi da lunghi anni è perduto. •

Qui s' ode un passo, un angoscioso grido Ed Ebba si precipita sul ccrpo, Urlando desolata:

• Iriello miol • Le giovinette dal terror già vinte Chinano il capo su gli amati petti De' pallenti garzoni.

Prona al suolo

Ebba rimane lungamente immota,

Poi trema ed urla ancora e par tempesta
Che schianti un tronco secolare!

« Iriello! »

Fra i singhiozzi ripete e la sua voce È straziante si che intorno sveglia Un alto senso di pietà.

« Vederti I

Baciar, pietoso Iddio! le amate labbra Era mia fe, mio voto e mia speranza! » Il sacerdote, cui fa velo il pianto, S'accosta e tocca lievemente ll capo Ad Ebba inginocchiata:

« È tuo figliuolo,

Chiede benigno, l' uom che piangi e chiami? 
Lenta solleva la ma!iarda il viso
Solcato da le rughe e la sanguigna
Pupilla spande una selvaggia luce.

« È l' amante, » risponde, « è il fidanzato
Ch' io ritrovo nel di sacro a l' amore.

Da cent'anni il perdei. Níun di quel tempo

È più vivo tra noi.

A la vigilia

Delle nozze spari sotto la frana.

Mi dissero: Fanciulla, il tuo diletto
È perduto per sempre. — lo nol credei.

Mi dissero: Mai più su questa terra

Lo rivedrai! — Sorrisi. Ignota possa

Mi strappò da le labbra il giuramento

Che vincerei la morte, il tempo, il cielo,

E lottai per la vita! È fame e freddo

E il morso de le fiere ed il più crudo

Morso d'altrui malignità soffersi.

Sovrumano dolor mi fea maggiore

De l'insulto e de l'odio. Lo cercai,

Senza posa cercai, finche natura

Si diè per vinta ed al mio bacio il rese. «

E qui fur novi amplessi!

Era un contrasto,
Era una scena paurosa e nova
Mirar quel bianco adolescente in braccio
A quell'innamorata di cent'anni.
Tempo già fu che la beltà splendea

Sul volto d'Ebba, e il di che a la fontana Fu sorpresa da Iriel, mentre la chioma Bionda con bianca mano ella intrecciava E sorridea confusa a la sua immago, Non v'era nella Svezia una fanciulla Di lei più vaga. Or non accoglie il mondo Altro, simile a questo, orrido viso.

Che siete, gioventù, bellezza, amore? Larve d'un giorno!

Queste tue carezze
Farien ribrezzo al garzoncel, se a un tratto
Aprisse gli azzurrini occhi; e tu pure
Impallidisci al gelido contatto
Di quel pietrificato. Ma tu sorgi
E ti accosti al Pastor; preghi indistinti
Mormori su la man, ch'egli ti stende.
Come diversa sei, come dimessa,
Tu, che vantavi d'una belva il fiele!

Il vecchio in pria si nega e poi già vinto Solennemente esclama:

63

POESIE.

« Ognun si prostri

E l'interrotto rito alfin si compia! »

Obbediscono muti i giovanetti;

Ma nel fondo del tempio Iriel disteso

Sul bianco drappo sepoleral sta innanzi;

Ebba gli è presso con le palme in croce.

• In nome de l'Eterno il vostro amore
Io benedico, dice il vecchio; e voi,
Iriello ed Ebba, sventurati in terra,
Siate uniti nel ciel che per voi prego. •
Poi, lento il buon pastor s'apre la via
E s'accosta a le coppie e il simbol sacro
De lo scambiato arello è terminato.
Tutti guardan commossi, e il veglio allora:
• Ebba infelice, meco ne verrai
Al mio modesto focolar sorella.
Ora tu sorgi coraggiosa; intanto
I minatori la bramata fossa
Scaveranno pietosi ed alla terra
Renderan ciò che da la terra nacque. •
Ebba non l'ode. Reclinato il capo

Tien sul viso del morto, ed in un fascio I bianchi crini stan co'ricci biondi: Non l'ode; ma divino erra un sorriso Sul bianco volto, che gentil solleva Una mano pietosa.

Le pupille,
Che per l'ultima volta hanno riflessa
La giovanil sembianza, son serene
Ne la morte così che ognuno obblia
Quei truci sguardi, che mettean paura,
E tutti attorno a lei piangono a coro
La poveretta da l'amor redenta.

Su la deserta piaggia ora s'eleva Un monumento maestoso.

Ogni anno

Ivi traggon gli amanti a sciorre un voto,

E la notte il nocchier contempla il foco,

Che s'accende per lui su quella torre.

La tomba d'Ebba e del suo biondo Iriello

È un faro benedetto.

Poesie. 65

Amor conduce

Al desïato porto ed al riposo Chi lo splendor ne scorge da lontano.



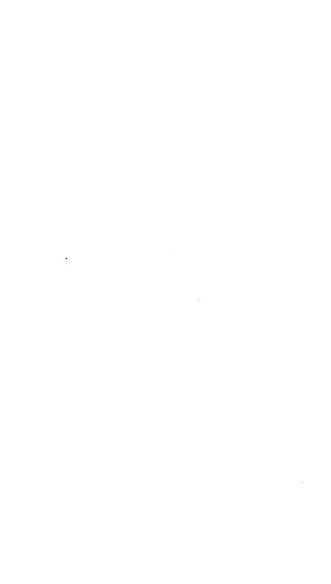

## XV.

# LA VIOLA DEL POETA

L'hai tu colta per me questa viola,
Che solitaria nasce al monte in vetta?
L'hai tu colta per me, che son la sola
Amica tua diletta?

È bello e vago quel fioretto; e sai Il dolce nome che l'adorna tanto? È la viola del poeta, e mai Altro ne udii più santo. Chè poeta vuol dire anima ardente Sempre anelante all'infinito, a Dio; Che ignora il male, al bello è reverente, E sprezza il mondo rio.

Chi sa qual fu quell'anima gentile,
Che nel fior de le alture e dei burroni
Vide l'immago di chi tiene a vile
Oro, gemme, blasoni?

E noi pur siam poeti; e questo fiore A me si caro, perche tu me'l desti,
Di quello che ci unisce onesto amore,

Eterno emblema resti!

Esso ci parli al core una favella Tutt' armonia, tutta conforto e speme, E sprig'oni per sempre l' alma ancella, Che incatenata geme. POESIC. 69

Ah! si, lunge per sempre il dubio vano, Lunge ogni nube, che mi offusca il ciclo; Vieni, ti stringi al sen questa mia mano E il delicato stelo.

Uniti in terra passerem sdegnosi; Tu, solinga viola del poeta, Tu sola dei saper de gli amorosi Nostri pensier la meta.



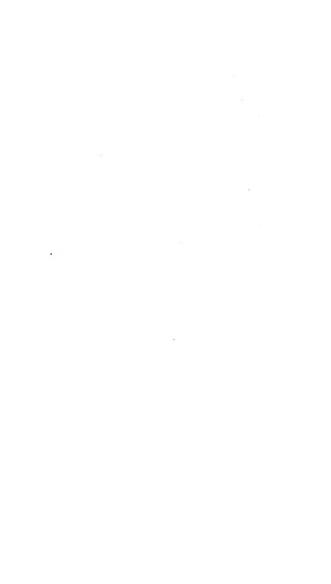

## XVI.

## VEGLIA

Odi nel bosco il vento? Ratta la luna bianca Fugge dal firmamento: Ho freddo e sono stanca. Deh! prendimi sul cor, Forte mi stringi, amor.

Crepita il foco. O quanti Fantasmi fuggitivi Mi veggo a un tratto avanti Come se fosser vivi! Mamma, rimanti ancor, Forte mi stringi, amor.

Non dileguarti! Il nembo Minaccioso è vicino; Mamma, ch'io baci il lembo Del peplo tuo divino. Rimanti meco ancor, Forte mi stringi, amor.

Cambia la scena! Un monte Riveggo e una chiesetta. Un primo bacio in fronte I palpiti mi affretta. Se m' ami come allor, Forte mi stringi, amor.

Tuona... lampeggia! lo poso Sul petto tuo fedele, In un dolce riposo Scordo il mondo crudele; Mentre mi batte il cor, Forte mi stringi, amor.



roesie. 73

#### XVII.

#### FRAMMENTO

La prinavera ancor non fa ritorno
Ai nostri cieli; fra la rada erbetta
Invan cerco la mammola o la stella
Aurea de'prati, o il bel giacinto o il croso;
Ma dolce un venticel tepidamente
Reca la vita ai fiori e va fugando
La neve ch' Appennin tuttora ammanta,
E la pieggia noiosa.

Oh! qual possanza
In se nasconde questo biondo raggio,
Che sul mio capo scherza ed alla vita
Ridesta tutte le create cose!
PIERANTONI-MANCINI.

Risuona, o lira mia. Tu fosti un tempo Mio segreto ed orgoglio; or tutte infrante Son le tue corde, e tu sorella sembri A quella mesta di Sionne, appesa Al salice straniero, poiche spente Furon le donne d' Israello, e muta Ed obbliosa de' passati canti, Non irrompea più il biblico lamento Dalla vindice oppressa.

Oh! quante volte
In quest' anni di pene io t' invocai,
Armonïosa amica, e fra i singulti
Tu rifiutasti a l'anima il tuo canto.
Oggi ritorni la tua possa antica,
E scacci dal mio cor quest' incresciosa
Cura ed il dubio, che la mente opprime.

Tutt' è silenzio! Eppure un indistinto Tremito scuote la natura; un senso Nuovo d'amore aleggia e par favel'i.

Rassomiglia la terra a la fanciulla Pudica, ma innocente e pur pensosa. Ed io pur son pensosa, ma tremante

Evoco i di passati.

O madre mia,

Quando ti vidi per l'estrema volta Fredda qual neve sotto il verde alloro, Immota e bella per divina pace, Teco volca morir; ma nel mio seno Un'altra vita s'agitava.

Io vissi

Sol per salvarti, creatura mia.

Nacque il bramato bambinel; con ansia
L'attendevamo d'infinita speme.

Invan lo strinsi al seno e lo scaldai:
Egli era figlio del dolor. Si bello
Nel primo bacio della madre sua,
L'angioletto morì. Si desiato,
Lo strapparono al sen, che gli die vita.

Amico, a me fatti dappresso.

Il capo

Reclinerò sopra il tuo sen.

Tu posa

Lieve il labro fedel su la mia chioma. Ecco è vinta l'angoscia! A te sorrido, Mio sostegno ed amore.

Oh tu, che leggi Nel mio pensiero, per tristezza o sdegno Ad altri ignoto e chiuso, o tu che sai, Ripeti, ancor ripeti alla tua donna La parola gentil, che la conforta.

Salve, o primo aleggiar di primavera, Prima viola e prima lodoletta, E voi timide gemme, che squarciate La rude scorza della quercia antica.

Benedetta tu sei fra l'altre terre,
Italia mia! D'essere madre esulto,
E a te consacro la novella prole.
Salve, diletta e nuova creatura.
Te viva cullerò fra le mie braccia;
Tu nascerai gagliarda; il tuo sorriso
Farà beato il genitor. Mercede
Altra non brama egli si onesto e puro,
Che fra la gente invidiosa s'erge
Come il pino, signor della foresta,
Immoto ai venti che piegar fan l'erbe.

Amico, ascolta e non chinar la fronte, Su cui brilla il pensier. Io son superba Allor che intento alle sudate carte Ti fai maggior del volgo; ma più caro D'ogni cosa mortal mi scende al core La lagrima gentil di cui si bagna, Per intimo sentir, la tua pupilla. Io ti diedi il mio cor. Tu il serba intatto Sotto l'egida d'un amor fedele.



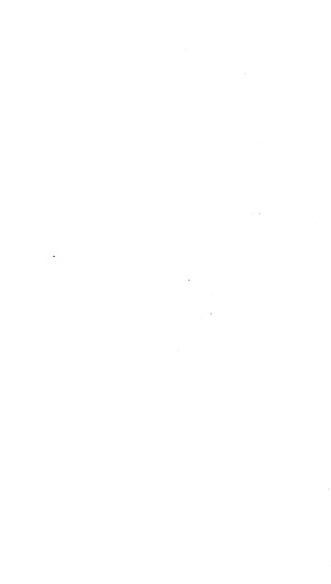

roesie. 79

#### XVIII.

Ti vo'pinger la scena! A me dinanti L'igneo monte si vago da lontano, L'umil villaggio mio di Centurano, Aranci, fiori e capre vagolanti.

Sorgono a destra tre pini giganti, Tre sentinelle de l'immenso piano; Spesso, la notte, il povero villano Ne teme l'ombra, che s'allunga avanti.

A sinistra la rocca minacciosa, Gli ulivi torti, brulli, scolorati, E sul culmine un piccolo convento.

Io, sul terrazzo mio sola e pensosa; Il cielo in fiamme, e nuvoli dorati, Ch'allontana la cheta ala del vento.





#### XIX.

## AL MIO CAMINETTO

O caminetto mio, cosi gentile,
Per te un tepor d'aprile
Par che si spanda ne la queta stanza
Dove la fiamma danza,

E rompe del crepuscolo le ombrie, Sveglia le fantasie, Rianima il cervello, il cor riscalda E mi fa lieta e balda. Poc'anzi ero pensosa: dalla mano Mi cadde un libro strano: D'un moderno poeta erano i versi Facili, ma perversi.

No, la forma gentil non m'incatena
Qual perfida sirena;
Amo l'error, che sempre in un pensiero
Confonde il bello e il vero.

Oh! fuggiamo de' tempi la lusinga,
Fiammetta casalinga;
Dettami sempre sentimenti onesti
E pensieri modesti.

Tornami un' ora fra lieti fanciulli
Aspettando i trastulli,
Che al narrar della vecchia storia arcana
Recherà la befana.

Facciam, facciam guizzar dal ceppo a mille Fatidiche faville, Mentre lo zampognar va per le vie Suonando litanie.

La brace si consuma a poco, a poco;
Io dalla cappa evoco
Kobaldo, spiritello portentoso,
Ne la cenere ascoso.\*

Ei viene a farti bello e rilucente,
O focolar silente,
E mi narra leggende ed usi strani
Di paesi lontani.

É giunta l'ora che l'amico stanco Si riposa al mio fianco. Odo il suo passo e dò nuovo alimento Al foco mezzo spento.

\* Folletto, che presso i popoli del Nord si evoca dal focolare.

Fgli ama che la tua luce vagante Passi dal mio sembiante Ed accarezzi i riccioli dorati De'nostri bimbi amati.

Accorrete a la mamma, pargoletti,
Ch'ei vi trovi qui stretti:
Accogliamolo uniti in un sorriso
D'amor santo e diviso.

Parliamo insieme in un amplesso avvinti De' nostri cari estinti. Bimbi, apprendete a credere, a sperare; Più di tutto ad amare.



Poesie, 85

## XX.

## MADDALENA

#### A MIA SORELLA FLORA

Flora, la bella Maddalena è morta:
Ed io pensosa dal terrazzo mio
Guardo le stelle, i monti, la pianura,
E l'imago de l'umile fanciulla
Evoco solitaria.

A te, sorella,

Che l'hai veduta, vo'narrar di lei

Neglettamente, come detta il core.

Rammenti al par di me la prima volta

Ch'ella ci apparve a piè del suo Tifate

Arido e brullo?

86 poesie.

Un placido sorriso
Illuminava la pupilla azzurra,
Ampia e i capelli folti ed ondeggianti
Eran bruna ghirlanda a le sue guance
Pallidette.

Uno scettro è la bellezza,
Per cui regnava nel villaggio; e tutti
Alla dimanda ripeteano a gara:
È Maddalena l come avrebber detto:
È la nostra signora!

M' inchinai
Anch' io commossa a lei, come son usa
D' arte o natura alle divine cose.
E poi che buona la conobbi e cara,
Giudiziosa e d' animo cortese,
Allor mi piacque eleggerla a compagna;
E per prati, per valli e per alpestri
Sentieri m' era paziente guida;
Ed or del poverello l'abituro
M' indicava pietosa, ed or, vagando
Senza scopo, seguiva i passi miei
Nel cammino sassoso.

E mai chiedeva

Che mi facesse lieta oltre l'usato, O mesta invece, pensierosa e muta. Se ad un tratto il tramonto, o de la luna Un raggio, o d'un ulivo il vecchio tronco, O un fiorellin del cespo a lagrimare Mi sforzavano, ignara compativa Senza scettico riso al mio tormento. Se, tornate bambine, al buon Pompeo Devastavamo le immature arance, Mentre, ingenno il garzon, saggio ne dava Di vana scienza, spiffcrando altero Concetti altisonanti o mal sonanti In bocca al villanello, io benediva A l'ignoranza sua di grazie adorna. Se il piè muoveva de l'agreste danza All'affrettato ritmo, inebbriata Al suon di castagnette e del festoso Cembalo antico, la slanciata forma Ammiravo plaudente.

Ascolta ancora!

Un di salimmo insieme su quel monte,

88 Poesie.

Ove ancor s'erge una cittade antica, Della mezzana etade avanzo e gloria. 'Se ben rammento, già volgeva a sera L'ubertoso settembre, ed era festa Nel tempio eretto all'angelo Michele. Una brigata fra gioconda e pia Veniva a sciorre della fede i voti; Ed io dal paziente somarcllo Protendeva lo sguardo.

Oh, quale incanto

Ne la verde pianura benedetta

Dal nome del lavor! Strano contrasto

Con l' Apennino frastagliato e nudo,

Che la circonda. E lontano, lontano

Ecco il mare, che lambe l'armoniosa

Di forme amata Capri ed il Vesèvo

Col suo pennacchio di perenne fumo.

No, vivessi cent'anni, di quell'ora

Con lei passata non potrei scordarmi

Per quel che poi segui.

<sup>·</sup> Caserta Vecchia.

Terribil urlo

POESIE

Mi scosse a un tratto: d'una madre il grido Quell'era! Il riconobbi, ed affrettammo Per l'erta meta. Miseranda vista!

Tre fanciullette smorte in bianca veste Eran divelte dalla casa loro.

La notte innanzi le avea colte a un tratto Il fatal morbo, per cui balza oppresso, Esterrefatto ogni materno core:

Una mano invincibile di ferro

Soffocate le avea. Tanto gentili

La folla si stringeva attorno attorno
Alle piccole bare, e dal verone
La scinta madre, le sorelle e amiche
Gittavano confetti e fiori e baci,
Le fuggitive richiamando. E innanzi
Squillava fragorosa un'armonia,
Come la tromba del giudizio estremo.
Una selvaggia tenerezza fuori
Da quella scena si spandea.

E tenerelle sovra il letticciuolo Sembravano dormenti, ed eran morte.

Tu meco

Piangesti, o Maddalena! E poi: « Signora, Illuminate l'ignoranza mia; Perchè si mucre innanzi tempo? quale Cagione indusse l'infinito Iddio Ad orbar quella madre? » - Maddalena, Forse ora sai perchè! Se tu lo sai, Vieni da la tua stella e a me lo svela! Il funebre corteo meste seguimmo Nel tempio antico di colonne adorno In fronte a cui, misterioso emblema, Sculta è una lupa, che le mamme porge A uno sparuto bambinel, dicendo In sua favella forse: io son la morte, Fiera nemica e madre all' nom che nutro! E da le mura, da le tombe e gli archi, Maestose vestigia del passato, Una voce venia di speme priva.

Volli fuggire; del castello ascesi Su l'erma torre ruinosa e bruna, E udii leggende di tesori e nani, Di spiriti e folletti. POESIE. QI

#### Dubitosa

Maddalena chiedea se fosser vere!

Ma non sorrisi più, ne dissi innanzi.

Se non quando mi strinsi al core amante
I pargoletti miei.

Breve stagione
Pria di morir, mutata Maddalena
M' apparve agli atti, alle parole, al guardo.
Quando i tocchi dell' Ave la campana
Spandea dolenti, nella pia chiesetta
Accorrea del villaggio, e la sua voce
Univa al dolce cantico, che plora
Un altro di passato!

E poi pregava,
Pregava lungamente inginocchiata.
E più lento il sorriso, le pupille
Più languide, pensose, intelligenti.
Vestia come l' usato una modesta
Vesticciuola di tela, ma il colore
Di rosa incarnatina armonizzava
Con le chiome ed il volto. Il niveo collo
S' ergea vezzoso tra le dolci pieghe

Q2 POESIE.

D' una pezzuola serica resata,
Modestamente ricongiunta al seno.
Mi confidò che amava un garzoncello,
Uno studente povero e fedele,
Che giurato le avea di farla sposa.
La rimbrottai severa: a sbigottirla
Narrai di Margherita il duro fato,
E di cento altre meste abbandonate.
Scosse il capo gentile:

a Oh! mia signora,

È natura che vuol ch' io sempre cerchi, E mi volga a color che in alto stanno. Io non disprezzo la mia gente, eppure Altro è ciò che m'attrae e mi seduce. Ah! foste voi, che si benigna e pia Evocaste al mio sguardo un altro mondo!

Poche altre lune, ella moriva, ignara De le gioie agognate!

L'inquieta

Brama di Maddalena era di morte L'alito. Poesie. 93

# Ed ora solitaria dorme Ne la sua veste rosea, e tal m'appare Ombra vagante sovra il poggio mio.





#### XXI.

## A MIO PADRE

(primi versi)

Sovente io miro la tua nobil fronte
Al suol chinarsi mesta o sconsolata;
Pensi a la patria, a le discordie, a l'onte,
Da cui squarciato ha il sen, la sventurata.
Di gloria e libertà già chiara fonte,
Madre di prodi antica ed onorata,
Ed or di duol, d'orrido strazio e morti,
Premio si serba a quei, che ancor son forti.

Invano dell' Italia un' a'tra terra
T' offre ristoro a l' affannoso esiglio,
Che sempre il tuo pensier sorvola ed erra
Nel dolce nido dove apristi il ciglio.
Scorgi l'amata madre che disserra
Le braccia, indarno a sè chiamando il figlio,
E un mal represso genito d'amore
T' esce improvviso da l' afflitto core.

Porgon solo conferto a le tue pene La sposa e i figli, che ti stanno intorno, Onde par che si avvivi in te la spene Di fare al natio loco un di ritorno, Quando spezzate alfin le rie catene La santa libertà vi avrà soggiorno. Allor la figlia, che ti è mesta accanto, Sciorrà la prima de la gioia il canto.

Torino 1858.



# TRADUZIONI



roesie. 99

I.

## ORME DI ANGIOLI

(da Longfellow)

Quando il giorno declina
E della notte l'armonia divina
Piega la miglior parte di nostr'alma
A le delizie d'una santa calma,

Splende queta la lampa, E l'ombre allor del foco che divampa, Sembran sul muro dell'adorna stanza Delicati fantasmi accolti a danza.

Allora entrano uniti
Dall' uscio aperto i cari dipartiti;
L' amico prediletto fa ritorno,
Sempre fedele, al mio mortal soggiorno.

Ei, che giovane, forte, Sfidò bramoso la nemica sorte, Non vinse, e rese l'anima smarrita, Già stanco nella lotta della vita.

Ecco i deboli, i santi, Che dalla croce del dolore affranti, Piegarono le mani in atto umile, Ogni cosa mortal tenendo a vile.

E di mia giovinezza, Ella, puro ideal de la bellezza, Che m'amò tanto e poi, fatta beata, Fra gli angioli del cielo è ritornata. roesie. 101

Messaggiera di Dio, Venne con passo lieve al fianco mio; Prese il seggio deserto, e la tremante Mia man posò ne la sua mano amante.

Al mio lato s'assise,

E le dolci pupille a lungo affise

Calme, profonde e belle,

Simili al guardo di lucenti stelle.

Udibile non era

Di quelle aeree labbra la preghiera,
E pur compresi che lo spirto pria
Mi rimbrottava e poi mi benedia.

Ed or quando son mesto Fugo le mie paure e mi ridesto, Se mi rammento quale fu la sorte Di questi eletti, che rapi la morte.





II.

# UN RAGGIO DI SOLE

(dallo stesso)

È questo il loco. Fermati, destriero!

Ch'io possa riveder l'antica scena

Ed evocar da l'ombre del passato

Quel ch'una volta è stato.

Io l'ala trattener vorrei del tempo,
Innestando al presente i di trascorsi,
Come un'orma che sperde il rio ne l'onde,
Ma intatta è su le sponde.

Ecco la via maestra del paese,
Ecco il verde sentiero, che discende,
E che solea menarmi a la chiesetta

Con te, mia prediletta.

L'ombre dei vecchi tigli ancor riveggo Muoversi lentamente su l'erbette, E fra quelle apparir di tanto in tanto La tua ombra d'accanto.

L'a veste avevi bianca come il giglio,
E puro come il giglio avevi il core,
Di Dio quel giorno un santo messaggiero
Era sul mio sentiero.

S'inchinavano i rami al tuo venire, Bramosi di lambir la chioma bella; E baciava del campo il fiorellino L'agile tuo piedino.

Per oggi almen tacete, o vane cure, Da la follia e da la terra nate. Oh! come si spandea sereno attorno Il pio canto in quel giorno!

Da le socchiuse imposte penetrava Un raggio d'òr tra gli atomi di polve; Parea l'eterea scala, che Giacobbe Nel sogno un di conobbe.

Ogni tanto spirava un venticello
Olezzante del fieno allor mietuto,
Le pagine svolgeva del messale,
Ch' era sul davanzale.

Del buon levita lungo era il sermone;
Ma tale non sembrava al mio desio:
Di Ruth, la mietitrice, egli narrava,
Ed io di te pensava.

foo Poesier

Lunghe preghiere mormorava il vecchio,
Anch' io pregava nel mio cor silente;

La prece non sembrava lunga a me,
Che pensavo di te.

Ma, da che tu sparisti, anche mutato È il caro loco a gli occhi desiosi.

Ahime! teco ne venne il più bel raggio

Di quel sole di maggio.

Questo mio core al campicel som'glia,
Cui non sorride il sol per gli alti pini,
Che senza posa piegano gementi

A l'alitar de' venti,

E questa lieta rimembranza è il sole,
Che velano le nubi a noi vicine,
Ma dardeggia i suoi raggi sovra il piano
Che si stende lontano.



Ш.

## LA LUCE DELLE STELLE

(dallo stesso).

L'ento si sparge de la notte il velo, La nuova luna effonde Silenziosa luce per il cielo E poscia si nasconde.

Oltre i freddi pianeti altra facella Non brilla in niuna parte; È della notte ardita sentinella Il rosseggiante Marte. 108 PCESIE.

Desso è l'astro gentil che amore accende, Forse è l'astro de'carmi? Ah no! da quella tenda azzurra scende Il lampeggiar de l'armi.

E mentre miro quella rossa lampa Nel cielo della sera, L'anima mia si desta e dentro avvampa Coraggiosa ed altera.

Stella de'forti, volgi a me pietosa Il tuo riso d'amore; Stendimi la tua man nel ferro ascosa E dà forza al mio core.

Dentro l'anima mia non v'è altra luce Che quell'astro fiammante; Tu sei de la mia notte il primo duce, O Marte rosseggiante.

D'indomito voler spunta la stella Nel mio petto in quest'ora; Stella serena, rilucente e bella, Del mio destin signora.

O tu, che leggi e meditando impari Questo breve mio salmo, Se svaniranno i sogni tuoi più cari, Saldo rimani e calmo.

Non temer della vita, o pellegrino, E ti dirà la morte Come sublime sia, come divino Il soffrire da forte.



Poesie. 111

IV.

# LA FINESTRA APERTA

(dallo stesso)

Fra i bruni tigli appar l'antica casa Tutta silente, già dall'ombre cinta, E del sentier nella luce indistinta Par scherzino fra lor la notte e il di.

Quella finestra aperta all'aria cupa È della stanza ai bimbi riservata; Ma de'visetti lor la veggo orbata, Che non è molto si miravan qui.

Un grosso can di Terranova giace Prosteso accanto a l'uscio e intorno intorno Cerca i fanciulli, suoi compagni un giorno, Che non potranno ritornar mai più.

Non correranno più sotto quei tigli, Vuota è la sala a'giuochi loro avvezza; Le tenebre, il silenzio e la tristezza Presero il loco del gioir, che fu.

L'augello canta ancora fra quei rami La sua nota canzone tanto dolce; La vostra, o bimbi, sol nel sogno molce Di chi vi piange il memore dolor.

Il fanciullin, che meco ne venia, Non comprese perchè la piccoletta Tiepida e dolce mano io tenni stretta, Ohl come stretta, al palpitante cor!



V.

(da Morre)

Ella d'amor cantava; dolcemente
La fiamma vespertina
Splendeva su la cetra ed alimento
Quasi parea de l'anima divina,
Da cui sortiva il melodioso accento.
Poi quel medesmo raggio illuminava
Di ricche tinte le sue guance, e lieve
Su le labbra scherzava,
D'onde si dolce canto
E si gentil favella si partia,
Qual da vaghi fioretti s'udiria,
Se amor d'un suono desse loro il vanto.
PIERANTONI-MANGINI.

15

Ma poi che d'occidente il foco sparve,
La rosea luce in cielo
Più non brillò, si ch'io mi volsi anelo
Quell'immago a mirar, che impallidiva
A poco a poco de'bei raggi priva.
E quasi ella ed il cielo ad una fonte
Attingesser la luce, in quella creta
Fiù non vidi l'aureola del poeta;
Ma sul labbro tremante
Un fioco mormorio
Parea di spirto fuggitivo, amante,
Che flebilmente mi dicesse addiol

O voi che amate, vi colpi giammai Il pensiero crudel che i più diletti Dai nostri amanti petti Tra poco morte strapperà per sempre? Balzai tremando e forte palpitai! Quella pallente mi serrai sul cuore Gridando: o amore, o amore, È questo il tuo destino?

Di giovinezza o luce, o fiamma viva, Tu pure svanirai nell'ombra eterna Al par del porporino Raggio dorato d'una sera estiva?





#### VI.

### ANGELICA

(da Heine)

Quando la notte solitario e mesto
A passi lenti vo' pel bosco ombroso
La tua forma gentil con l' amoroso
Sguardo discerno ritta innanzi a me.

Oh! non è quello il candido tuo velo, Non è quello il tuo viso d'angioletta? Un raggio de la luna si diletta A frangersi tra i platani così? 118 Poesie.

Son le lagrime mie, che ad una ad una Scorron sommesse e mi fan molle il viso? O pure ebro d'amore, in te m'affiso, E tu, piangendo, mi richiami a te?



#### VII.

(dal tedesco di Uhland)

Poiché ella viene a la solinga via,
Si mostri ardito il cor, che sempre trema
Innanzi a la gentil fanciulla mia,
Tanto pietosa per ognun che gema.

Ella ognuno saluta onestamente Ed io sol fuggo innanti il suo sorriso. Fra tutte l'altre è una stella fulgente, Ed io non oso di guardarla in viso? I fioretti le parlano d'amore, D'amor l'augello canta e il vento dice; Io sol non potrò mai svelarle il core, E sempre tacerò mesto, infelice?

La notte affido a l'anra i miei lamenti, E lei l'ardente desiderio chiama; Muoiono il di sul labbro i caldi accenti; Ne le so dir: pietà d'un cor, che t'ama!

Qui tra queste frenzute antiche piante Alfin saprà il dolor, che il cor mi spezza; Le svelerò le mie lagrime tante, La chiamerò: mia vita e mia dolcezza!

Ma che dissi? Ecco, vien la mia donzella; Che niun le dica il mio fatale arcano; Ebro d'amore, la sembianza bella Contemplerò non visto, da lontano.



FOESIE. 121

VIII.

(dallo stesso)

In un giardin vaghissimo, Le destre unite e strette, Gli amanti stanchi e pallidi Posaron su l'erbette.

Là si guardàr con languido Sguardo d'amor diviso, Ed in un bacio attinsero La gioventù e il serriso.

PIERANTONI-MANCINI.

Due squille, ahime! s'intesero; L'incanto lor spari: Ella destossi monaca, Egli prigion morì.



Poesie. 123

#### IX.

## LA VIOLETTA

(da Goëthe)

Crescea nel prato tutta in sè raccolta
Una modesta, ignota mammoletta,
Quando un di lietamente a quella volta
Rivolse il lieve andar la forosetta;
Alla vista dell' erbe e d' ogni fiore
Sciolse beata una canzon d'amore.

Tremò commossa l'umil pianticella A quel canto gentil, poi pensierosa Sclamò: mutata in qualche rosa bella Forse mi coglieria quella pietosa. Per un suo bacio ben darei la vita: Morir sopra il suo cor, gioia infinita!

Ahi! la fanciulla dal ridente aspetto Non l'udi, e ignara calpestò la pianta, Che presso a morte con immenso affetto Benedice il bel piè, che si la schianta, E s'allegra, perchè le diè la sorte Che fosse opra di lei sua cruda morte.



х.

# LA PARTENZA

(dallo stesso)

Parte la donna mia;
Un guardo ed un sospiro
Le dicono qual sia
L'angoscia del mio cor:
Il labbro è muto, il pianto
Invan rattengo. Oh! come
Per il mio core affranto
Difficile è il dolor!

126 Poeste.

Triste in quest' ultima ora
Anche la via mi sembra
Di sua gentil dimora,
E fredda la sua man.
Un casto bacio e lieve
Dal labbro le rapii;
Ma se il gioir fu breve,
Io l'ho rapito invan.

Pur chi dirà la possa
Di quel rapito bacio,
E il fremito dell'ossa
E il palpito del sen?
Qual mammoletta umile,
Che prima il prato infiora,
Fu quel bacio gentile
Del mio diletto ben.

Addio! Benché dintorno Sorrida primavera De la partenza il giorno Non t'offro un fiore, ah no

Tu m' abbandoni, e tutto Per me s' abbuia il mondo; Vesti natura il lutto, E il verno il cor gelò!





120

#### XI.

# CONFORTO NELLE LAGRIME

(dallo stesso)

Povero amico, dinne che ti vieta

La gioia, mentre intorno ognun s'allieta?

Si scorge ancor da gli occhi chini e mesti

Che tu piangesti.

È ver! ma solo è il mio dolor nel mondo, Perciò solo ne reggo il triste pondo; Pur nel pianto ritrovo una pietosa Dolcezza ascosa. 13o Poesie.

Quel che perdesti, come vuoi, deplora;
Il pianto è benefizio a chi s'accora:
Ma fuggir sempre da gli amici tuoi

Perchè tu vuoi?

A voi, beati nel piacer, non lice Intender ciò, che affanna un infelice. Io piango, e quel, di cui l'anima è priva, Niun le rapuva!

Allor leva la fronte impallidita:

A molto oprare gioventù t'invita!

Sii forte e tosto conquistar potrai

Quel che non hai.

Ah! no. Quello, che piange il cor dolente, Starà da me lontano eternamente; Troppo in alto fiammeggia al par di bella, Fulgente stella! poesie. 131

Il mortale le stelle non desia,

Ma ne contempla il raggio e l'armonia,

E se in esse la notte il guardo aflisa,

S'imparadisa.

Anche per me tra i di perversi e amari Sorgon quelli che a l'anima son cari; Ma le mie notti ho consacrate al pianto E al mesto canto.





#### XII.

# LA CANZONE DI MARGHERITA

(dallo stesso)

Fuvvi in Tule un re possente, Che serbò fedele il cor Alla bella, che morente Gli donava un nappo d'òr.

Caro il nappo il re teneva Più di ogni altro suo gioiel; Pria di bere gli volgeva Sempre il guardo suo fedel.

Presso a morte fra gli eredi Le cittadi e l'òr spartì; Tutti diede i regi arredi; Ma la coppa non vi uni.

Una volta ancora invita I suoi fidi a banchettar Ne l'immensa sala avita, Nel castello presso il mar.

Nella coppa santa e bella Di sua vita ancor gustò La fuggevole fiammella, Poi nell'acqua la gittò.

Agitarsi pria ne l'onda Ei la vede e poi sparir; Già la notte lo circonda, Nè più stilla bevve il sir.



XIII.

# DESIDERIO

(da Matthison)

Ancor potessi come a' di felici,
Pria di volar fra l'anime beate,
I fior, le amene valli e le pendici
Risalutar di mia giovane etate,
Quando d'intorno volteggiar sentia
Le immagini del cielo e l'armonia.

Come più dolce è il rezzo della pianta, Che in patria nacque e cela entro le fronde Il nido d'un augel, che d'amor canta, D'una selva di lauro, che nasconde La tomba d'un, che fea tremar la terra, Ond'era il nome suo fulmin di guerra! Il ruscelletto del ridente prato,
Dove fanciullo i fiori raccoglica
Nel bosco, che i mici padri hanno piantato,
Più soave trascorre e più mi bea
Della blandusia fontana d'argento,
Allor che lieve l'acque agita il vento.

Il verde colle, dove a' di di festa
Coi compagni intrecciava le carole,
Mentre echeggiava il monte e la foresta
D' allegri canti e di liete parole,
Più mi commuove del sol, che dechina,
Sfolgoreggiante su la rupe alpina.

Cosi potessi come a' di felici,
Pria di volar fra l'anime beate,
I fior, le amene valli e le pendici
Benedir de la mia giovine etate,
Quando d'intorno volteggiar sentia
Le immagini del cielo e l'armonia!

Poi mi sorrida l'angiolo di morte E spenga a un tratto il lume di mia vita: Volerò lieto alla beata corte, Dove saggezza regna e a sé m'invita, Dove han la mente Plato e Senofonte E posa fra i suoi mirti Anacreonte.





POESIE. 139

#### XIV.

#### A GARIBALDI

(da Otto Müller)

A te sacro è de' popoli l'affetto,
Italo eroe! Ne le tue ardite imprese
Dio stesso t'ha guidato e benedetto.
Tra i figli eccelsi del tuo bel paese,
Cinto il tuo nome di fulgor superno,
Le storia scrisse nel suo libro eterno.

Trionferai con la tua fede ardente E la patria farai libera e forte; Alle nuove battaglie arditamente Deh! chiama ancor l'ivalica coorte! Un giorno sol resisterà pugnando Poter ccdardo al vincitor tuo brando. 140 POESIE.

Maravigliando, il guardo ed il pensiero Ognun ti volge da remota sponda; Di santa libertà, tu, simbol vero, De la vittoria coglierai la fronda: Per te l'Italia sul raggiante soglio S'assiderà regina in Campidoglio.

Dolce premio ti sia del cor la calma
Più che il plauso e l'osanna de le genti.
La fronte, ove traspar la tua grand'alma,
Il ciel recinge de'suoi rai lucenti;
Ma un doppio serto a te d'onor fecondo
Tributeranno la tua patria e il mondo.



roesie. 14t

#### XV.

#### IL POETA A SE STESSO

(da V. Hugo)

Mentre la luce intorno si diffonde Sulle capanne, i prati, i boschi e l'onde, Tu, poeta seren, col dolce canto Del veglio e del fanciul consacra il pianto.

Addita il porto a quei, che il vento mena Per l'onda bruna a sconosciuta arena, L'innocenza alle vergini, il futuro Ai gicvani, l'eterno all'uom maturo. 142 POESIE.

Fa che il tuo senno penetri nell'alma E trovi in te ciascun del cor la calma; Togli la gente all'ozio ed all'oblio; In ogni core fa che parli un Dio.



Poesie. 143

#### XVI.

#### LA TOMBA E LA ROSA

(dallo stesso)

La tomba chiese al bottoncin di rosa:
Delle lagrime pie, di cui l'aurora
Ti bagna, che fai tu, pianta amorosa?
Il fior disse alla tomba: io non so ancora
Quel che tu fai di tutto ciò che cade
Nella voragin tua senza pietade.

Sogginnse poi: di quel pianto gentíle Io lavoro nell'ombra, o mia sorella, D'ambra e di miele il profumo d'aprile. La tomba allora: o mesta pianticella, Ogni alma chiusa nel profondo mio Io cambio tosto in angelo di Dio.





POESIE. (45

#### XVII.

#### NEL GIARDINO

DAL VOLUME

L'ART D'ÊTRE GRAND PÈRE

(dallo stesso)

Giannina e Giorgio son colà!

Ridente

Si fa il ciel tempestoso e una rosata Aurora i giochi loro avviva.

Oh! belle

Di primavera limpide giornate, M' aleggiate dintorno in verde ammanto; La foresta è una maga e l'orizzonte .Si muta come una dipinta scena. 146 POESIE.

Che monta il nome che tal mese abbella?
È maggio, è floreal, e si disposa
Oggi al ciel di zuffiro immacolato
Il tremolante nido ed il fil d'erba.
È l'ora, in cui l'eterno si comprende,
E l'anima é rapita nella speme
E nell'ebbrezza sovrumana.

Spesso

La pianticella veste agli occhi miei Le forme di una donna e l'accarezzo Volentieri col canto.

#### Primaticce

Margherite e convolvoli sottili,
Fate voi la vendetta del poeta
Contro il gennaio, e la pervinca azzurra
Dica all'inverno che lo scaccia aprile.
Animo, aprile! E tu t'effondi, o maggio.
Animo, azzurro ciel! scalda la terra,
Risplendi sul creato e fatti bello!
Grazie, o Signore! la stagion fedele
Il suo debito paga, e l'alba sorge
Seminando di rose la sua via.

rofsie. 147

Ombra! l'iamme! Lo spazio è popolato Di misteri, di raggi e di tripudio. Amor, te cerca l'alcion, che vola Ne la tempesta, e te spelonche e nidi Festeggiano, Dovria l'uom vergognarsi De l'arcano spettacolo d'Imene, Che a le pensose belve offri, Natura? Dal carcere la vita si sprigiona; Nel cammin del dolore ogni catena Fatta di brenzo adornasi di fiori. Qual di sereno dopo lunga notte. Così dopo il nefando odio e le stragi Il cuor si acqueta ne l'amor di donna, Chè Dio fe il mondo per crear l'amore. Come un poeta amai e come il saggio, Che ha un sol vero e che non muta aspetto, Lasciai che la bellezza, altero incanto, Di me facesse un docile suo schiavo. E l' estasi svelai senza vergogna Dinnanzi a donna d'ogni ammanto priva, Come innanzi a la stella uscita appena Dal grembo de le nubi, o a la bianchezza

148 POESIE.

Del cigno lento su le placide onde. Uno è il canto: l'intuonano gli augei Nell'azzurro profondo, e questo canto Vita ha nome.

Possente, io ti compiango;
Amante amato, sei d'invidia degno.



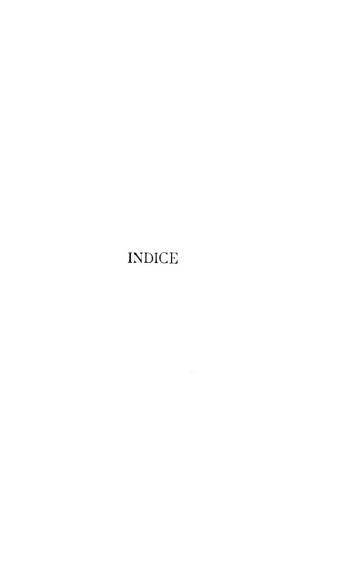





| DEDIC | A                                 | ٠  | ٠ | Pag. | 1          |
|-------|-----------------------------------|----|---|------|------------|
| I.    | Rimembranza                       |    |   |      | 3          |
| н.    | Ad un sasso                       |    |   |      | 7          |
| ш.    | Non chiedere al poeta             |    |   | 13   | 13         |
| IV.   | Melanconia                        |    |   | ъ    | 15         |
| V.    | La pianticella da le bianche rose | ٠. |   | u    | 19         |
| VI.   | La violetta del pensiero          |    |   | 10   | 21         |
| VII.  | Oh! non amarmi                    |    |   | *    | 23         |
| VIII. | La donna ed il poeta              |    |   | 1)   | 25         |
| IX.   | Sei poeta?                        | •  |   | 19   | <b>2</b> 9 |
| X.    | Mistero                           |    |   | 19   | 31         |
| XI.   | Il volontario                     |    |   |      | 33         |
| XII.  | La Moribonda                      |    |   | υ    | 37         |
| XIII. | Piova di maggio                   |    |   | υ    | 41         |
|       |                                   |    |   |      |            |

| 152 | INDICE. |
|-----|---------|
| 172 | INDICE. |

| XIV.   | La Miniera di Faluna Novella Pa       | g.  | 45  |
|--------|---------------------------------------|-----|-----|
| XV.    | La viola del poeta                    |     | 67  |
| XVI.   | Veglia                                |     | 7 i |
| XVII.  | Frammento                             | ,   | 73  |
| XVIII. | Ti vo' pinger la scena                | ,   | 79  |
| XIX.   | Al mio caminetto                      |     | 81  |
| XX.    | Maddalena                             |     | 85  |
| XXI.   | A mio padre                           |     | 95  |
|        | TRADUZIONI                            |     |     |
| I.     | Orme di Angioli. (Dall' inglese di    |     |     |
|        | Longfellow)                           |     | 99  |
| II.    | Un raggio di sole (dallo stesso) .    | • 1 | 103 |
| III.   | La luce delle stelle (dallo stesso).  | • 1 | 107 |
| IV.    | La finestra aperta (dallo stesso) .   | • 1 | 111 |
| v.     | Ella d'amor cantava (da Moore).       | • 1 | 113 |
| VI.    | Angelica. (Dal tedesco di Heine) .    | •   | 117 |
| VII.   | Poiche ella viene a la solinga via.   |     |     |
|        | (Da Uhland)                           | 0   | 611 |
| VIII.  | In un giardin vaghissimo (dallo       |     |     |
|        | stesso)                               | •   | 121 |
| IX.    | La violetta (da Goethe)               | 19  | 123 |
| х.     | La partenza (dallo stesso)            | D   | 125 |
| X1.    | Conforto nelle lagrime (dallo stesso) | •   | 129 |
| XII.   | La canzone di Margherita (dallo       |     |     |
|        |                                       |     | -22 |

| INDICE. | 153 |
|---------|-----|
|---------|-----|

| XIII. | Desiderio (da Matthison)                    | Pag. | 135 |
|-------|---------------------------------------------|------|-----|
| XIV.  | $\boldsymbol{A}$ Garibaldi (da Отто Müller) | 13   | 139 |
| XV.   | Il poeta a se stesso (da Viстов Нибо)       |      | 141 |
| XVI.  | La tomba e la rosa (dallo stesso) .         | 1)   | 143 |
| XVII. | Nel giardino (dallo stesso)                 | u    | 145 |



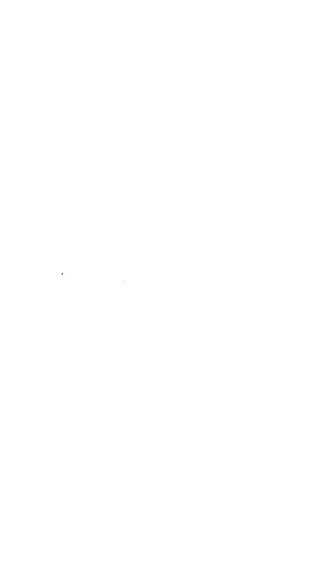

Finito di stampare il di 20 marzo MDCCCLXXIX nella tipografia Nicola Zanichelli in Modena





DI

## PUBBLICAZIONI



# NICOLA ZANICHELLI LIBRAIO, EDITORE-TIPOGRAFO

MDCCCLXXIX

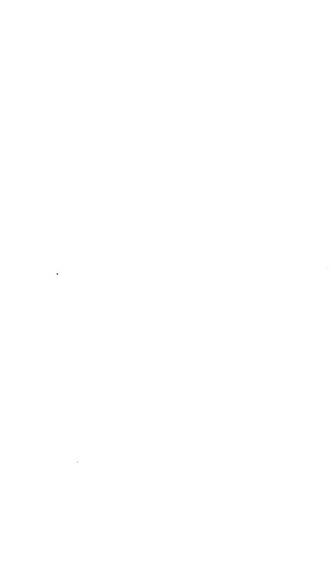

# LA MIA

DI

Un volume - Prezzo L. 4.

(ENOTRIO ROMANO)

SECONDA EDIZIONE

Un volume - Prezzo L. 3.

PRESSO NICOLA ZANICHELLI

## I CRITICI ITALIANI

E LA METRICA DELLE

STUDIO

DΙ

Un volume — Prezzo L. 3.

PRESSO NICOLA ZANICHELLI

(ENOTRIO ROMANO)

EDIZIONE TERZA
CON PREFAZIONE

DI

Un volume — Prezzo L. 4.

# ROMANZE E CANZONI

DI

Un volume - Prezzo L. 3.

# VERSI

 $\mathbf{DI}$ 

Un volume - Prezzo L. 3.

# LIRICHE

 $\mathbf{DI}$ 

Un volume - Prezzo L. 3.

# ENRICO HEINE

TRADOTTO DA

Un volume - Prezzo L. 3.

#### - ALBA E MATTINO -

# CANTI LIRICI

 $\mathbf{DI}$ 

# TERZA EDIZIONE RIVEDUTA ED AUMENTATA DI NUOVI CANTI

Un volume — Prezzo L. 3.

PRESSO NICOLA ZANICHELLI

#### - MERIGGIO E TRAMONTO -

### CANTI LIRICI

DI

# TERZA EDIZIONE RIVEDUTA ED AUMENTATA DI NUOVI CANTI E DI UNA NOVELLA

Un volume - Prezzo L. 3.

## **DRAMMA**

DΙ

Un volume - Prezzo L. 3.

## **CANZONIERE**

DI

# (MERCUTIO) EDITO A CURA DEGLI AMICI

SESTA EDIZIONE
COL RITRATTO DELL' AUTORE

Un volume - Prezzo L. 3.

# **VERSI**

DI

Un volume - Prezzo L. 2.

PRESSO NICOLA ZANICHELLI

Un volume — Prezzo L. 2.

# IL CANTO

DI

Un vol. — Prezzo Cent. 50.

PRESSO NICOLA ZANICHELLI Meccei Xavin

# IL CANTO

DΙ

Un vol. - Prezzo Cent. 50.

PRESSO NICOLA ZANICHELLI

#### **VERSI**

DI

Un vol. — Prezzo Cent. 50.

#### SONETTI

#### CON CODA IN PROSA

DI

Un vol. - Prezzo Cent. 50.

PRESSO NICOLA ZANICHELLI

### VERSI

DΙ

Un vol. — Prezzo Cent. 75.

PRESSO NICOLA ZANICHELLI MEGGELXXIA

#### ALLA

ODE

DΙ

Un vol. — Prezzo Cent. 40.

### VERSI

DI

Un vol. - Prezzo Cent. 40.

A

#### CANTO

ÐΙ

Un vol. - Prezzo Cent. 50.

A

### VERSI

DΙ

Un vol. - Prezzo Cent. 50.

## I PARALIPOMENI

DEL

DI

#### MARIO RAPISARDI

Un vol. — Prezzo Cent. 75.

#### NENIA

DΙ

Un volume - - Prezzo Cent. 50.

#### COMPOSTI PER

# GIOVENE INGENIOSO DA SASSOFERRATO IN LAUDE DI UNA PASTORELLA

Un vol. - Prezzo Cent. 50.

# L'USO DI RAGIONE

Ε

Un vol. - Prezzo L. 1.

PRESSO NICOLA ZANICHELLI

#### DELLA

## SCENA DI PROSA

 $\mathbf{DI}$ 

Un volume - Prezzo L. 3.

#### RACCONTI

PER

Un volume - Prezzo L. 3.



PQ 4730 P38A17 1879 C.1 ROBA

#### NELLO STESSO FORMATO

CX 550

DRAMMA

DI

Un volume -- Prezzo Lire 3.

# L'USO DI RAGIONE

₹ E

Un volume. - Prezzo L. 1.